## WikipediA

# Skulpturensammlung

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **Skulpturensammlung** è un <u>museo</u> di <u>Dresda</u>, situato all'interno dell'<u>Albertinum</u> e fa parte dello <u>Staatliche Kunstsammlungen Dresden</u>

La Skulpturensammlunge e fa parte dello <u>Staatliche Staatliche</u>

Kunstsammlungen <u>Dresden</u>

La Skulpturensammlung e fa parte dello <u>Staatliche Staatliche</u>

Kunstsammlungen <u>Dresden</u>

La Skulpturensammlung e fa parte dello <u>Staatliche Staatliche</u>

Kunstsammlungen <u>Dresden</u>

La Skulpturensammlung e fa parte dello <u>Staatliche Staatliche</u>

Kunstsammlungen <u>Dresden</u>

La Skulpturensammlung e fa parte dello <u>Staatliche Staatliche</u>

Kunstsammlungen <u>Dresden</u>

La Skulpturensammlung e fa parte dello <u>Staatliche Staatliche</u>

Kunstsammlungen <u>Staatliche Staatliche</u>

La Skulpturensammlungen <u>Staatliche Staatliche</u>

La Skulpturensammlu

# **Indice**

Storia e descrizione Note Altri progetti Collegamenti esterni

### Storia e descrizione

Il museo venne fondato per volere di Augusto I di Sassonia nel 1560 e la sua opera fu portata avanti negli anni successi da Augusto II di Polonia, il quale ingrandì notevolmente la collezione, facendo diventare Dresda la prima città tedesca ad avere la più grande collezione di oggetti d'antiquariato in stile italiano: per incrementare maggiormente la collezione inviò a Roma alcuni suoi funzionari, acquistando dalla tenuta di Agostino Chigi, nel 1728, una serie di centosessanta statue in marmo antico e dal cardinale Alessandro Albani altre trentaquattro opere, mentre nel 1736 vennero acquistate dal Belvedere di Vienna del principe Eugenio di Savoia tre statue femminili, provenienti dal Teatro degli scavi archeologici di Ercolano. Dal 1729 la collezione fu ospitata all'interno del Palais im Großen Garten, per poi essere spostata nel 1786 al palazzo giapponese: una nuova sezione fu aperta nel 1783 quando, per volere dell'archeologo Johann Joachim Winckelmann, furono acquistati ottocentotrentatré calchi in gesso dalla tenuta del pittore Anton Raphael Mengs; questo tipo di raccolta crebbe rapidamente fino a raggiungere circa quattromilacinquecento unità, con riproduzioni di soggetti di tipo greco e romano. Durante la metà del XIX secolo altre opere furono acquistate: queste spaziavano da singole unità a collezioni intere.

#### Skulpturensammlung

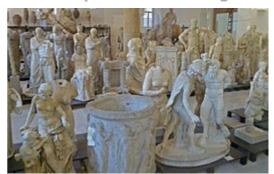

Sculture classiche antiche della Skulpturensammlung

Ubicazione

Stato Germania

Località Dresda

Caratteristiche

Tipo Arte, archeologia

Istituzione 1560

Fondatori Augusto I di Sassonia

Apertura 1560

Sito web (https://skulpturensammlung.sk d.museum/)



Statuaria medievale esposta nel museo

Come successore di Hermann Hettner, nel 1882 fu nominato direttore Georg Treu: sotto la sua direzione le statue furono sistemate secondo una collocazione temporale e vennero acquistate numerose altre opere, molte delle quali di scultori contemporanei quali Auguste Rodin e Constantin Meunier. In seguito, nel 1889, la mostra fu spostata nell'ex arsenale, conosciuto poi con in nome di Albertinum: da tale periodo inoltre il museo fu chiamato con il suo nome attuale e non più Antiken-Kabinett poiché ospitava anche moderne. A Georg Treu seguirono Paul Herrmann, Bruno Schröder e Walter Müller, i quali aprirono ed ingrandirono sezioni dedicate alle statue tedesche e francesi. Durante il nazionalsocialismo ventiquattro statue di stampo moderno furono confiscate in quanto ritenute arte degenerata, ossia contrarie alle concezioni

naziste, e furono vendute all'estero, tra cui un'opera di <u>Wilhelm Lehmbruck</u>, la *Große Kniende*, che egli stesso avevo donato al museo, venduta nel <u>1937</u> agli <u>Stati Uniti d'America</u>: questa fu riacquistata nel <u>1993</u> per un circa un milione di <u>dollari</u>. Con lo scoppio della <u>seconda guerra mondiale</u> il museo venne chiuso e parte di esso danneggiato: tutte le opere d'arte sopravvissero al conflitto, eccetto la collezione di calchi, anche se, con l'occupazione sovietica, queste vennero confiscate e trasportate a <u>Mosca</u>, per poi essere riportate a <u>Dresda</u> solo nel <u>1958</u>. Con l'acquisto di altre opere che spaziavano dall'arte greca fino ad arrivare al <u>XIX secolo</u>, il museo venne riaperto nell'Albertinum nel <u>1969</u>: la sistemazione della collezione andò poi migliorando quando grazie al restauro del <u>castello di Dresda</u> e dello <u>Zwinger</u>, quando molte mostre, come quella del <u>Münzkabinett</u> o del <u>Grünes Gewölbe</u>, furono spostate, permettendo l'ampliamento dello Skulpturensammlung. A seguito dell'<u>alluvione</u> dell'<u>Elba</u> del <u>2002</u> si resero necessari dei lavori di ristrutturazione al complesso, e la mostra fu nuovamente visitabile a partire dal 19 giugno 2010.

Il museo ospita opere quali sculture, <u>vasi</u>, <u>terrecotte</u>, oltre a <u>bassorilievi</u> <u>assiri</u>, <u>mummie</u> <u>egizie</u>, <u>bronzi</u> rinascimentali e barocchi, e fino al <u>2009</u>, diverse opere scultoree <u>sassoni</u> <u>medioevali</u> di stampo <u>gotiche</u>, provenienti da alcune <u>chiese</u>, poi trasferita allo <u>Schloßbergmuseum</u>, dopo essere state ospitate momentaneamente alla Skulpturensammlung dal <u>castello di Albrechtsburg</u>. Tra gli artisti esposti: scultori del XX secolo come <u>Hermann Blumenthal</u> e <u>Wieland Förster<sup>[1]</sup></u>, centoventicinque opere di artisti della <u>Repubblica democratica tedesca quali Wilhelm Lehmbruck e Fritz Wotruba</u>, modelli originali di <u>Ernst Rietschel</u> ed ancora <u>Giambologna</u>, <u>Balthasar Permoser</u>, Auguste Rodin e <u>Edgar Degas</u>. Nel museo sono state aperte due nuove gallerie chiamate Klingersaal e <u>Galerie Neue Meister</u>: nella prima sono presenti opere appartenenti a quelli artisti che aderirono al movimento chiamato <u>Fin de siècle</u> come <u>Arnold Böcklin</u>, <u>Max Klinger</u>, <u>Franz von Stuck e Sascha Schneider</u>, mentre nella seconda accanto alle sculture si accostano opere pittoriche<sup>[1]</sup>. È presente anche una collezione, inaugurata nel <u>2012</u>, di utensili e strumenti di <u>culto</u>, provenienti da vari paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo<sup>[1]</sup>.

# Note

1. (EN) <u>Cenni sul museo</u>, su <u>Skd.museum</u>. URL consultato il 1º marzo 2014 (archiviato dall'<u>url originale</u> il 2 agosto 2014).

# Altri progetti

■ <u>Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it)</u> contiene immagini o altri file su <u>Skulpturensammlung (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Skulpturensammlung,\_Dresden?uselang=it)</u>

# Collegamenti esterni

• (DE, EN, IT, PL) Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Sito ufficiale, su skd.museum.

Controllo di autorità VIAF (EN) 135516864 (https://viaf.org/viaf/135516864) · ISNI (EN) 0000 0001 2238 5018 (http://isni.org/isni/0000000122385018) · LCCN (EN) n91029278 (http://id.loc.go v/authorities/names/n91029278) · GND (DE) 2021966-0 (https://d-nb.info/gnd/2021966-0) · BNF (FR) cb12319923g (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12319923g) (data) (https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12319923g) · WorldCat Identities (EN) Iccn-n91029278 (https://www.worldcat.org/identities/Iccn-n91029278)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Skulpturensammlung&oldid=106337170"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 4 lug 2019 alle 04:13.

Il testo è disponibile secondo la <u>licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo</u>; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.